



Early European Books, Copyright © 2010 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. PALATINO E.6.7.56.VII.14.









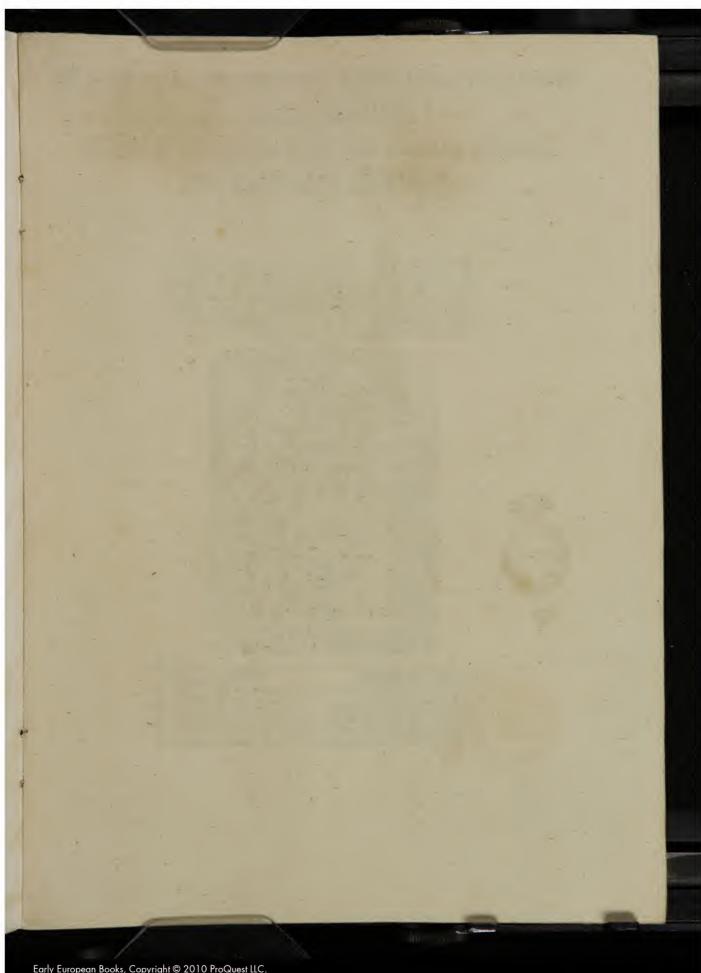

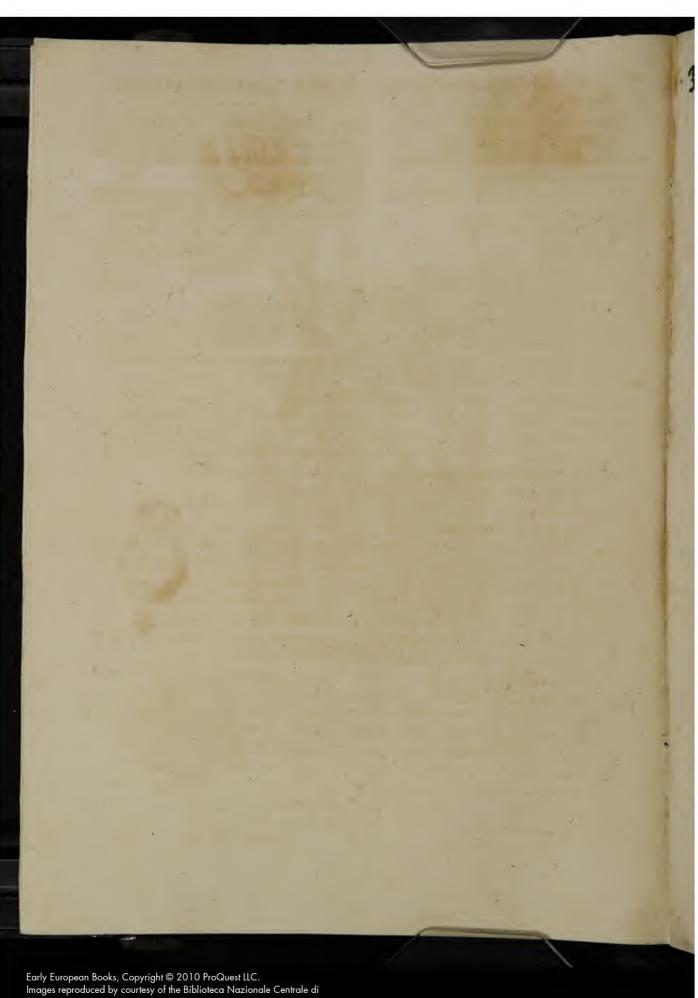

La Rapresentatione della Purificatione di nostra Bonna: Che si sa per la sesta di Santa Maria alli due di Sebbraio.





L'Angelo annuntia.

IL Verbo eterno di Maria incarnato per dar lume, e salute ad ogni gete con humdtanel l'empio presetato per sac i icio vero Olha viuente, in braccio à Simeon fu collocato, oue la vedoua Anna era presente: che darà lume a'ciechi, evita a'morti questo misterio di humiltà profodo Ora vede venir Daniello, reciteren cul cor purgato, e mondo

chiato dice.

SIGNOR ecco'l ruo seruo Simeone, Quelto e'l giusto profeta Daniello." che vien'orado innazi al tuo cospet esaudi vero Dio mia oratione (to, Simeon timorato io son venuto che volto è verso te tutt'il mio affet mada Signor la tua cosolatione (to per l'auueto del tuo figlinol diletto ilquale in carne à noi debbe venire per farci al fine in ciel seco salire.

Legafi in pie, & vedendo venire verso di se lacob dice.

Chi è questo vecchio qual'à me viene Risponde Iacob.

Io fon Iacob.

Risponde Simeone.

Che vorrà dir questo.

Dice lacob.

O giusto Simeone il Sommo Bene ilquale in oration tu hai richielto, del modo vuol leuar le mortal pene madado il suo figliuolo i terra psto Qua venir vedo vn'altro per la via. già viene il tepo santo e benedetto del suo venir che da me fu predetto Questo è il santo profeta Malachia. Nella mia profetia ho posto il segno,

& à vno alien translato fia, tu vedi già venir tal tempo degno, che perso ha Israel la signoria, però aspetta vederlo in tua vita, manifestando il suo diuin secreto,

Risponde Simeone.

Già sento rinouar la mia vecchiezza,

p le gran nuoue qual'oggi mi porti pel tuo parlar predo vera certezza di Cristo che mi dia dolci conforti, questo è quel che mu mente solo

apprezza,

& legue.

Simeone in camera sua inginoc- Vn giouane vien qua gentile, e bello. Risponde Iacob.

Dice Daniello à Simeone.

à trar tua mente di pene e d'affanni el tepo è quafi presso ch'adempiuto delle settanta settimane d'anni, doppo lequal da te sarà veduto Cristo icarnato inuolto ne'suo pani però Ità in letitia, gaudio, e felta, che del venir suo poco tempo resta.

Simeone volta gliocchi al Cielo, e dice.

Ben che vederti Signor no sia degno, pur gaudio seto del tuo auuenimeto à te volto mia mete col tuo igegno acciò mi facci sempre in te cotento e cresca in terra il tuo felice regno, e mai fia d'auuersario alcuno speto

Vede venir Malachia, e segue.

Risponde Daniel.

Dice Malachia à Simeone. quando debbe venire il gra Messia Da parte dell'eccelso, e gran signore, che allor macherà di luda il regno, vengo à manisestarui il suo decreto però che macherà il gra precursore auanti alla sua faccia tutto lieto, che parerà la via al Redentore, prima che tu di qua facci partica. e subito nel Tempio verrà Christo e da te giusto Simeon fia visto.

Simeone orando dice Risponde Sansone. O Signor mio potrò 10 mai vedere Io presi ancora alquante colombelle, il tuo benigno, e dolce salutare, tedendo i lacci per pigliar piccioni ò quanto gaudio letitia, e piacere si chio pigliarò quelle isieme tutte, harei, le mi volessi contentare. e perc. e mele, e di molt'altre frutte Ora giugne vn'Angelo, e gli dice Risponde Sadoch. Da parte del Signor ti fo sapere, Quato maggior presente gli portiano che gra letitia, e gaudio ti vuol dare tato piu noi saremo al Signor grati prima che passi di vita presente, con questi pesi, e tu, & io n'andiano vedrai Christo incarnato veramete che ne saren da Dio rimunerati. Risponde Simeone. Risponde Sansone. Nel cor mi sento tal consolatione, El nostro Trilla si vuol che chiamiano che in alcun modo no lo potrei dire accioche meglio andiamo accompa Dice l'Angelo. Risponde Sadoch. Rimanti in pace giulto Simeone, Eccolo qua che gliè venuto appunto. perche da te hor mi voglio partire. Dice Sansone. Dice Iacob. O Trilla nostro à tempo tu sei giuto, Dio ti conserui in sua benedittione, vuo tu tornare à veder quel babino acciò possi à tua gloria peruenire. che adorammo cosi sinceramente, Dice Daniello. essendo nato lui si pouerino Riman contento nello Dio verace: voglio che li portia maggior presete Dice Malacchia. Risponde il Trilla. Simeon resta. Verrò, & vo portar del pane, e vino, Risponde Simeone. & vn Capretto grasso certamente, Andate tutti in pace. l'altra volta gli offersi cato, e suono, Partonsi i Profeti con l'Angelo, hor gli vo dar ofto presente buono e i Pastori che nella Natiuità vi-Mechero zoppo viene zoppicafirorno Christo; di nuouo parlodo; e casca in terra, e dice. no, & Sansone dice. Sio vo due passi qua spesso rintoppo, Sadoch il mio parlare vn poco ascolta e casco in terra come voi vedete. tu sai che noi vedemo Cristo nato, Risponde Sansone. alqual già noi portamo offerta molta Però rimanti à casa sendo zoppo. chel nostro come sai ti su rubbato, Risponde Mechero. però vo che torniamo vn'altra volta E voi tutti tre insieme doue andrete. accioche sia da noi me'presentato, Risponde Sansone. dimmi quel che ti par douiam porta Poco discosto e none staren troppo. volendo quel di nuouo visitare (re Risponde Mechero. Risponde Sadoch. Se voi andate vento, e neue harete, Sansan'io presi hier certe Tortorelle, essendo freddo mi resterò al fuoco andado à vecellar quape'machioni poiche ditutti i sono il piu dapoco & ho fatto pensier di portar quelle Vanno i pastori, e giunti alla e in su la spalla vn sacco di marroni Capanna Sanfone dice.

Din

VO

mas

ch

il

pel

ep

00

Leto

per

cla

per

lev

YOU I

bact

che

O dol

030

lomil

Semp

che

e'm

ave

Cogu

inu

Noite

che

DO

Torn

Pe

D'ac

Di nuouo tutti siate ben trouati, i Sadoch io vedo ben che no sian de Sadoch risponde. voi ci parete tre lucenți stelle, maggior presetti noi v'habbia portati Non potendo seguir nostri disegni, che l'altra volta, frutte, e colobelle, ione piglio sconforto, e gra dolore u sacco di marro che ci ha amaccati. Risponde Ioseph. pel peso grade, e queste tortorelle, Nessun di voi p questo oggi si sdegni e pane, e vino, & vn grasso capretto, che Dio accetta solo il voltro cuore Risponde il Trilla. Risponde Ioseph. Quel che portate voletieri accetto. Dapoi che no vi par che noi vegnano Le tortole, e colombe mi son grate, allegramente à casa ritorniano. I Pastori tornano à casa loro, & per offerirle in purificatione, loseph dice à Maria vergine. e l'altre cose ch'auete portate, per nostro pouer vitto saran buone Leuati su diletta, e cara sposa, le vostre carità sien ringratiate, chel giorno quadragesimo è venuto voi mostrate esser pur buone psone, adiamo al l'epio seza far piu posa baciate quelto dolce, e santo figlio, à laudar Dio del frutto riceuuto. Risponde Maria che vi difenderà d'ogni periglio. Sansone s'inginocchia, e bacian- Questa mi pare rationabil cosa, dolo dice. adare al Tempio col Diumo aiuto. O dolce, e buo figliuol quato diletto, e far l'offerta come pon la legge baciandoti ho sentito nel mio core. al sommo Dio che l'vniuerso regge Sadoch lo bacia, e poi dice. Risponde Ioseph. Io mi sento saltare il cor nel petto, Il tuo figliuolo in braccio porterai, poiche sono si acceso in tato amore & io co le colombe t'accompagno, El Trilla lo bacia, e poi dice. per ricomprare il figlio porterai Sempre sia figliuol santo benedetto, l'argeto tratto del nostro guadagno che arder tu mifai con gra feruore, Risponde Maria. e' mi par esser proprio in paradiso, Piangendo meco sposo mio verrai, à veder sol questo splendente viso. che io pel pianto già mia faccia ba-Dice Ioseph. conde conderando Dio humiliato (gno, Co questi don che voici hauete offerti voler esfer nel Tempio presentato. inuerso il Tempio vo pigliar la via Ora vanno, & per la via Maria Risponde Sansone. consteguentina por est pro-Noi tre voglia venir co voi per certo, L'humiltà Signor mio tanto ti piace, che noi pesian di farui copagnia, che preso hancarne nostra bassa, evile peròche aucdo a passar pel diserto e per far l'huom signor dite capace, non vogliam vi sia fatta villania. in età parua pura & infantile, Risponde Ioseph. , vuol che sia presetato à Dio verace nel Tépio santo il tuo corpo getile, Tornate à casa la via è sicura, però non ci bisogna hauer paura. & io ancor figliuol con humil core Sansone dice à Sadoch. tiporto al Tempio dolce mio Si-D'accopagnar questo magno signore gnore.

belle,

cioni

utte,

trutte

ttiano

r grati

Idiano

Miano

compa

gnati,

punto.

giuto,

babino

presete

e vino,

mente,

luono,

61000

ibbics.

100.

ele.

po.

idrete

oppo.

rete,

fuoco

DOCO

Fermonsi per la via, & Simeone Cristo è già nato, & altepo s'appressa & da lui piglierai gran retriggerio in camera lua dice. Quando verrà quel tempo si bramato prima che dalla morte sia opprella, chi vegga co quelti occhi corporali ripien sarà il tuo buon deliderio. ol Verbo eterno per noi humiliato L'Angelo si parte, & Anna dice. per l berarci da gli eterni mali, Questa mi par Signore vna gra nuoua mio corpo è p vecchieza cosumato. & oggi aspetto vederne la pruona. & viuo con speranzain pesier tali, La Verg. Maria giugne al Tepio, sedo si vechio il tepo già s'apprella & Simeone gli va incotro e dice. che vega qua gratia à me promessa O madre degna, gloriosa, e santa, Giugne l'Angelo, e dice. che porti i braccio il tuo diletto figlio Simcon lanto, giulto, e timorato, questa è quella felice, e fertil piata, da parte del Signor ti vengo à dire, in terra nostra posta come giglio, chel suo figliuol d'una vergine è nato la mia mente fia lieta tutta quanta, e i qto giorno al l'epio dee venire le qto tuo figliuolo i braccio piglio hauendo tanto quel deliderato, che certo son che ghè Cristo re nostro vogli di qua con prestezza partire, come ben dal Signor m'è stato moe con feruor nel Tepio ten'andrai, Risponde la Verg. Maria (stro doue questo figliuol santo vedrai. Poi chel Signor t'ha questo riuelato, Partesi l'Angelo, e Simeon dice. per modo alcu no tel posso negare Il cuor miseto strugger d'allegrezza, Et porgegli il figlinolo, & segue. e con gaudio ne vado al Tepio sato Riceui i braccia tua il Verbo icarnato felice à me, che in mia canutezza che ti vuol pienamente contetare. vedrò Christo in letitia festa e cato Simeone lo piglia, e dice. lo spirito mi muoue con prestezza Io ti prendo Signore Dio beato, andar al Tepio, e quiui staruitato, & vedo che tu se il mio salutare, chi vegga qito dolce, e bel figliuolo il cor mi s'apre per la gra dolcezza e preda in braccio allo vnico, e solo vedendo di tua faccia tal bellezza. Simeone va al Tépio, e sa oratio E baciando il Bambino segue. mentale, & Anna profetessa nel Io ti bacio Signor santo, e diletto, Tempio inginocchiata dice. gustando il tuo amor dolce, e suane A te Signor vien la tua donna antica, caro figliuol nelle mie braccia stretto con oration continue pregando, ti tengo, e no mi par tal pelo graue e con digiuni, affanni, e gran fatica, il cor tutto si strugge nel mio petto sepre viuedo al tuo degno comado e già del ciel mi pare hauer le chiaue Signore eterno pregoti mi dica, tanta letitia, e gaudio nel cor sento che io ne resterò sempre contento. & chiaramente manifelti quando Simeone rede il Babino à Maria, debbe venire à noi il gran Messia, il qual mio cor sepre brama, e disia. e segne alzando gl'occhi al cielo. Hor lassa il seruo tuo Signore in pace Giugne l'Angelo, e gli dice. Anna del vero Dio gran profetella, secondo il detto che in'hai riuelato io ti vego à moltrar questo millerio pchevisto hā miei occhi Dio verace

die

(01

lui

ill

Ditar

000

che

q ma

916

per

Ancor

pol

Cialcu

deh

lara

pol

CID

epo

ala

per

O mad

Por

me

976

Ricen

nele

quel

che

Fight

di

139

10

ch

tuo vero salutar chas preparato di ti ringratio di tanta dolcezza, dinanzi al popol che sarà capace conoscer tanto bene à lui donato, lume alle gente in reuelatione, à lfrael gloria, e consolatione.

tfla

CT10

essa,

10.

dice.

nona

gona,

ep10,

dice,

Ita,

fielio

piata,

glio,

inta,

piglio

nostro

0 mo-

(Atro

telato,

regare

legue.

arnato

tetare.

to

ire,

(ezza

ezza.

que.

,0115

Juade

tretto

graud

petto

hiauc

lenio

ento.

2112,

cielo.

pace

elaco 1266

La Verg. Maria dice. Di tante lande date al mio figliuolo, oggi mia mente assai si marauiglia, che sendo occultamente nato solo al manifesto i braccio il vechio piglia per tanto meco voluto ho portare quelto procede dai supremo polo, per cotentar chi à Dios'allomiglia.

Dice loleph. Ancor mio cor marauigliato gaude, poi c'ho sentito le dinine laude.

Dice Simeone à Maria. Cinscun di voi da Dio sia benedetto, deh madre ascolta mia prefatione, sarà da molti il tuo figliuol perfetto polto in ruma, e relurressione, e in segno tal che li lia cotradetto, sendo à te Creator suo presentato, e poi sua dura morte, e passione, à l'alma ti sarà d'uro coltello, per tavo aspetta gsto aspro flagello El Sacerdote si volta alla Madre, Anna in quelto giugne, e dice

a Maria. O madre piena di benedittione, porgimi i braccio il tuo figlio diletto m'è ltato certo moltro in oratione questo esser'il figliuol di Dio pfetto

Riceui quel per tua consolatione, nelle tue braccia e strigitelo al petto quelto è il ver Melsia tato aspettato che vuol ester al l'épio presentato.

Fighuolo 10 ti conosco Redentore del popol d'Ifrael, e d'ognigente, ditutto'l moudo sei vero fignore, però tibacio figliuol dolcemente, io se ato tal diletto nel mio core, che mi ta con letitia esfer gaudente

che m'hai oggi cocella i mia vechieza Maria ripiglia il figliuolo, e portalo al Sacerdote, e gli dice.

O Sacerdote pastor della gregge, io vego in quelto giorno a presetare quello che l'vniuerfo mondo regge el primo nato mio; & osleruare la sua diuina, giusta, e santa legge, colfiglio le colombe in sacrificio, laudando Dio di tanto benefitio.

Offerisce il figliuolo, e le colombe al Sacerdore, e lui presenta il Bambino sopra l'altare, e dice. O sommo, etterno, & immortale Dio che di niente ogni cosa hai creato. l'afferto figlio à te con buon disio,

riceui vero Dio fignor beato, questo che è fanto, giusto, e pio, ... la tua benignità in lui discenda, e d'ogni anucrlità sepre il difenda. & segue.

Sendo quelto bel figlio primo nato, rimaner debbe nel dinin seruiris. ma se fussi da voi rico uperato risornerebbe in vostro benefitio.

Risponde la Verg Maria. Maria li porge il Babino, e dice. Cique danar d'argeto io v'ho portato secodo che è cocello al mio officio, per voi riceuerete questo argento, che io sol del mio figlio mi côtento.

Il Sacerd, piglia i danari, e dice. Anna piglia il Bambino, e dice. Madonna voi hauere ben ragione, si bel figliuol volendo rihanere, però chio son diquelta opinione, che di quel voi n harete gra piacere certo che fia di gran riputatione, come i suo aspetto be si può vedere a'miei di mai non viddi si bel siglio.

Risponde Maria ripigliando il CON dolcezza & con amore figlio. contempliamo Dio incarnato

E pero uolentieri io mel ripiglio Dice il sacerdote.

Se ui uolessi pur ancor pentire di uolerlo lassar qui al fignore io ui prometto di farlo nutrire & quel ui codurro a grand'honore, Risponde Maria.

Con esso in braccio di qua uo partire per la sua diuina gratia che lassar glimi par far grad'errore, daretemi licentia se ui piace

Risponde il Sacerdote. Andate chel signor ui dia sua pace Partedosi dice Iosefa Simeone, Anna marine Comment

Partiamo insieme Simeon & Anna con iubilo, letitia, canto & festa Risponde Simeone.

Poi che gustato habbia celeste mana · la mête nostra è fatta prota e desta Ben possiam restar contenti Dice Anna.

Lo canterò sempre al fignor Osanna, in questo po del tepo che mi resta Dice Maria

Con dolce Melodia cantiamo a Dio sue laude sante con retto disio.

Cantano insieme questa lauda.

en my inn delle, de le aljum i

che per noi è presentato come seruo al suo signore Et laudiam col cor sincero rinouata nostra mente questo magno signor uero che fa il nostro cor ardente del suo santo amor feruente che sol nostra mente satia nello eterno creatore

Con gran festa & gran letitia seguitiam lesu beato & rimossa ogni tristitia habbiam sempre il cor purgato de sua don ciaseun sia grato per condursi alla sua gloria, confeguendo la uittoria per uirtu del redentore

poi che Christo habbiam veduto suo cor ciascuno gli presenti per si gran don riceuuto, & col suo diuino aiuto leguitando humiltà santa crescha nostra uirtu tanta che ci dia celeste honore.

IL FINE.

In Siena. I 582.



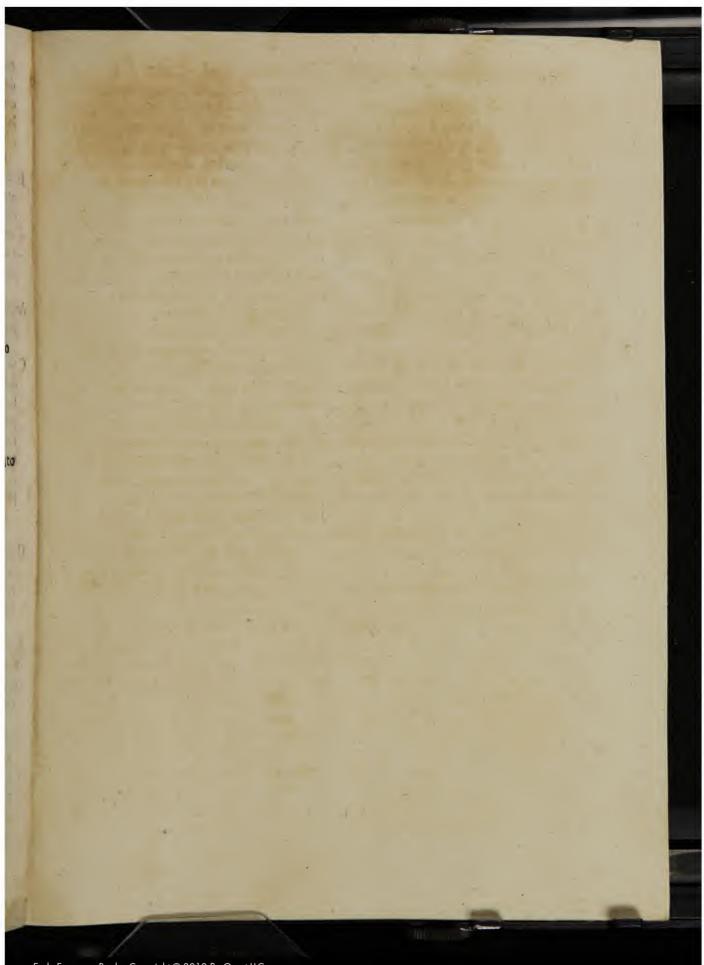



